MA - ANNO IV - N. 17 - 25 APRILE 1942 - XX + SPEDIZIONE IN ABBON, POSTALE

Lire 1,50

CRANK HE DELLA SUERRA

Trete Mall

ORDINE DI PARTIRE

ANNO 19 - N. 17 - 25 APRILE 1942 - XX

## CRONACHE DELLA GUERRA

Direntone e Amminia. Boma - Città Universitaria - Tel. 489-322 P UBBLICITÀ

linno - Vin Mansoni, 14 - Tel. 14.346 ABRONAMENTI

Italia e Colunio: mammie L. 70 semestrule L. 25 trimentrule L. 20 Intere: assunio . . L. 130 semestrule L. 70 trimentrule L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

A rispansie di maggiori spese di vaglia vemere l'importo degli abbanementi o delle copie arretrate sul

CONTO CORRENTE POSTALE 1/24010
TUMBUNIZLI E C. EDITORI - ROMA - Cità Universit

Non spedire e porte una lettera e una certolina con le indicazioni relative al venemento quando tell indicazioni pomono sesare contenute nello spenio riservato alla causale del vanamento nel Bollettipo di C/C Postale.

Esce ogni sabato in tutto Italia e costa lire 1,50

TUMMINELLI E C. EDITORI - ROMA

A S D O M A T t I Provvedeto in tempe utile al rianovo dell'abbanamento usando il nestro C/C Pestale M, 1/26910 . Tutte le indicazioni possono essere contenute sul detto Bellettino e sul Modulo di Vogilu Postale. Scrivete ben chiaro ol re al Vostro nome e cograme e indirizzo le perolar W 6 S N N O YO

ALDO FERRABINO

## NVOVA STORIA ROMA

IN PREPARAZIONE

#### TRE VOLUMI IN ROTOCALCO

CON CIRCA 1500 ILLUSTRAZIONI

Questa Storia negue l'espandersi del dominio Romano: dalla prima forte conquista d'obter Tevere all'ultima, che valicò inairme il Danubio e l'Eurirate: damque de Camillo- a Frainzo. Tale espansione rèbe puesa, non cher irone. Lesso fe la realat di ciaque secoli continuì. Cellaborezono all'impresa i diluttori e i consoti, i triumvici e i principi. Popoli dinzai asmici od ignori, riceventero tutti da ultimo nan legge sola e comune: a solar pabiles superma let a. Per comodò del l'estore, il racconto asrà distribuito nel modo segmente.

> PRINO VOLUME - DA CAMILLO A SCIPIONE SECONDO VOLUME - DA SCIPIONE A CESARE TERZO VOLUME - DA CESARE A TRAIANO

TUMMINELLI





Gli inglesi incominciano ad avverle conseguenze delle vittorie lel Giappone anche nel Medio Oriene. Le settimana scorsa la radio di Feberan annunció, in abbondante doggio di particolari, l'entrata in attività di imprecisate unità polacbe, fornite di equipaggiamenti moderni e di menzi meccanizzati. Quali motivi possono avere indotto la propaganda britannica a dare pubblicità a notizie di natura così gelosa, come l'allestimento di nuovi contingenti! Ma è chiaro. Il paese cui i rivolgevano queste contidenze, era l'Australia, più che mai impaziente di riavere le sue milizie, così malaccortamente avventurate per turare le falle dell'impreparazione britannica. Pere, infatti, che nel settore siro-palestinese non sia rimasta che una sola divisione australiana, anch'essa in procinto di imbarearsi. Quanto alle unità polacche, composte di elementi già confinati nell'U.R.S.S. e di emigrati arruolati negli Stati Uniti e nel Sud-America, il loro numero varia a seconda delle esigenze della propaganda. Anche il compito che dovrebbero assolvere, non appare bene definito. Cè chi ritiene che esse debbano rimpiazzare le divisioni australiane rimandate in patria; altri ritiene che vengano addirittura avviate verso l'India; altri, infine, che la loro destinazione sia il fronte del Nila

Comunque sia, una cosa è certa ed è che l'Alto Comando britannico ha dovuto in queste ultime settimane procedere ad un ulteriore rag gruppamento delle sue forze ne. Medio Oriente, cedendo ai russi naove zone di territorio iranico e iraqueno, alla cui giurisdizione Londra non avrebbe mai rinunzizto, se gli avvenimenti nel Pacifico occidentale e nell'Oceano Indiano non avessero preso una plega cual disastrosa.

Non è chi non avverta la graduale, metodica diasrticolazione dell'impero britannico, Dalle basi cedute all'occupazione aerea e navale nordamericana nel Mare dei Caralbi, ai porti formidabilmente attrezzati dell'Occano Pacífico, l'Inghilterra non ha fatto che registrare, nel corso del conflitto da esse stasse provo-

## L'U.R.S.S. NEL MEDIO ORIENTE

RIPERCUSSIONI DELLE DISFATTE BRITANNICHE DEL-L'ASIA ORIENTALE — COME NE PROFITTA LA RUSSIA TRAMONTO DI UNA POLITICA SECOLARE — UN MONITO DI ANKARA AI SOVIETICI — LA TORBIDA POLITICA DEL BRASILE



cato, che miserevoli retrogensioni e indecorone capitolazioni. Perchè la serie fosse completa, mancava che vi figurasse il Medio Oriente, quel Medio Oriente, che è un po' il territorio cuscinetto fra l'India e la pressione russa, quel Medio Oriente, che Londra ha sempre cercato di vigilare e di dominare, troppo bene conoscendone la funzione delicatiesima negli itinerari che dalle sponde orientali del Mediterraneo risalgono verso gli altipiani iranico e indiano. Secolare è il duello che ni è sempre combattuto fra la Russia e l'Inghilterra, fra l'orso e la balena, come si diceva un tempo. Da parte russa era la amania irresistibile di trovare in Europa o nel vicino Oriente uno sbocco navale uci mari caldi, quella che guidava la politica estera di Pietroburgo. Dai canto suo, Londra aveva senipre agito sotto la preoccupazione, altrettanto irresistibile, di continuare la pressione russa su Costantinopoli e gli Stretti e di sharrare la via alle armate zariste in Persia, nell'Afganistan, sui confini dell'India.

Questo duello storico scoppiò in guerra aperta nel 1854 in Crimea. Fu sul punto di riaccendersi nell'ottobre del 1904 in seguito all'incidente della Dogger Bank. Nel 1899 Lord Curson definiva molto chiaramente l'interesse primario del suo passe in un dispascio, che si trova registrato nel quarto volume del documenti britannici sulle origini della prima guerra mondiale. « Noi non pretendiamo di indovinare l'avvenire, ne dire se una potenza enrepea, e quale, potrà un giorno rivendicare uno abocco marittimo sul Golfo Persico. Il destino della Mesopotamia sfugge al nostre sguardo; e potrebbe accadere che, in caso di crollo dell'Impero ottomano, una potenza più forte dominame un giorno Bagdad, occupante Bansora o domandasse per le sue navi l'accesso alle seque prossime al Golfo Persico. Siamo del parere che nell'intereme della politica britannica, bisogna ritardare per quanto è possibile un simile avvenimento. Ma sulla questione di permettere ad una potenza europea qualsiasi e, più particolarmente, alla Bussia, di

invadere la Persia centrale e meridionale e, quindi, di raggiungere il Golfo - di ottenere delle facilita. zioni navali in quelle acque senza avvicinamenti territoriali, non concenjamo che posse sussistere per noi Il minimo dubbio e riteniamo ehe sia un assioma cardinale della politica britannica che nessun sviluppo di tal genere possa essere accettato dal governo di Sua Maestà ».

Allo scoppiare della guerra del 1914, l'Inghilterra, costretta da una necessità superiore a far concessioni alla Rússia, preferì aprirle un varco nella direzione di Costantinopoli e degli Stretti, anzichè la via aperta verso le acque calde del Golfo. Persico, fanto le sembrava essenziale precludere qualsiasi rischioso avvicinamento siavo alle frontiere dell'India. La rivoluzione bolscevica dell'ottobre 1917 e in diserzione della Russia dalla guerra comune, permisero alla proverbiale perfidia britannica di dichiarare decadenti e nulli gli impegni assunti col governo zarista. Fu. ad ogni modo, una fortuna quasi incredibile. La più grande prova dell'esistenza di un Die britannice - disse a questo proposito il maresciallo Sir H. Wilson è che egli abbia decisa la distruzione delle flotte di Guglielmo II all'indomani del crollo dell'Impero degli zar :.

Rassodatosi, però, lo Stato sovietico, e in una forma autocratica as. sai più dura e potente di quella zarista, si comprende come la Russia abbia ripreso in pieno tutte le asnitutti i rancori della frode che la

Russia subl da parte dell'Inghilterra alla fine della guerra mondiale. Sconfitta su tutti i fronti dell'immenas guerra, Londra ripone tutte le speranze in Mosca, in attesa degli aiuti americani. E' quindi naturale che sia stata costretta ad siutare l'Unione Sovietica senza riserve. ad augurare il successo bolson vico anche se convinta che questo non notrà risolversi che a danno dell'intiera Europa e, conseguentemente, di se medesima. Ora essa ha spalaneato le porte della Persia alle divisioni sovietiche. Era il vacchio terreno di contesa fra l'orso e la balena, il secolare pomo della discordia. E l'Inghilterra si ritira.

La dedizione britannica non può non impressionare la Turchia. E se ne sono già visti molti segni. Giorni fa (18 aprile) ad Ankara si è tenuta una riunione del rappresentanti della stampa turca, durante la quale ministro degli Esteri e il segretario di Stato Menemegiogiu hanno colto l'occasione per fare alcune dichiarazioni sulla politica estera della Turchia. La volontà della Turchia, hanno rinffermato, è di rimanere estranea al conflitto, essendo appunto questa la méta principale della politica estera del Governo. Però la politica turca non deve essere neutrale ad ogni costo, Successivamente, in relazione al processo per l'attentato contro von Papen. Saragioglu ha dichiarato che i ten. tativi russi di creare imbarazzi al Governo non debbono essere presi come argomento per attivare polerazioni imperiali del vecchio regi- miche di stampa. « Simili polemiche, rinfocolate ed exasperate da dato l'attuale momento, uon sono opportune e, di conseguenza, la

stampa turca dovrà astenersi dal raccogliere le provecazioni della propaganda sovietica, che si rivolge contro il Governo e i giudici di Ankara ».

L'unico paese in cui l'influenza britannica riesce ancora a farsi sentire, per la complicità del Governo, è l'Egitto, dove Nabas Pascià, completamente a servito a Londra, ha iniziato una politica di vero e proprio terrorismo, yantandosi perfino (14 aprile) in un discorso al microfono di avere ordinato egli tesso alle forze armate britanniche, di sparare contro i dimostranti nel enso di manifestazioni pubbliche ostili alla sua dittatura.

Nel frattempo, continuano le ingerenze degli Stati Uniti nel Brasile. Esse hanno per conseguenza il moltiplicarsi dei soprasi a damo dei sudditi tedeschi. Solo a Rio de Janeiro, duecento persone sono state arrestate senza alena motivo plan. sibile. Animatore di tale movimento è notoriamente il ministro degli esteri Aramba, tipica espressione del politicante asservito alla democrazia degli Stati Uniti. Si tenta di dare sostanza ad una inesistente quinta colonna per giustificare arbitrarie misure che portino ad una situazione di vera e propria ostilità fra il Tripartito e il Brasile, La politica che da qualche tempo va seguendo il Brasile è pericolosa. Tutti ricordano che all'inizio del conflitto e anche più tardi, quando l'Italia era già intervenuta, il Presidente Vargas pronunciò dei discorsi dai quali traspariva una certa comprensione delle cause che avevano in. dotte i governi dell'Asse a non subire le vessazioni britanniche. Che

coss abbin indotto il Presidente cambiare opinione e il suo Gove a schierarsi dalla parte dei no nemici, non è chiaro. A meno non si voglia ricorrere alle mi rione influenze della plutocrazia della setta massonica.

La settimana scorsa si è con la sostanziale modificazione governo francese. Il mare Pétain, dopo avere proceduto legge nel comunicato del giorze 18 aprile - ad un esame della si tuazione politica insieme con lavi e con Darlan, ha ritenuto che la lor ma del governo non rispondesse più alle necessità della politica esten e interna della Francia. E nell'intento di conferire maggior vigor alla politica interna ed estera, ha deciso di dare un capo al Governo francese. « E' il Presidente Laval che assumerà tali funzioni solle l'alta autorità del Capo delle State verso il quale egli sarà respons bile ed al quale renderà conto delle sue iniziative e dei suoi atti. Spet. ta, dunque, a lui di presentare mnistri al gradimento del Capo delle Stato ». Così Laval be assunto, o tre la presidenza, i ministeri degi interni, degli esteri e delle informazioni, assistito da sottosegretari r da segretari generali.

Contemporaneamente, veniva riviato il processo di Riom. Motive un supplemento di istruttoria, alle scopo di fare piena luce sull'imperizia rimproverata agli accusati. la nuova istruttoria dovrà, così, esterdersi ni loro atti politici e militari che « possono avere costituito un mancanza criminale ai doveri delle loro cariche ».

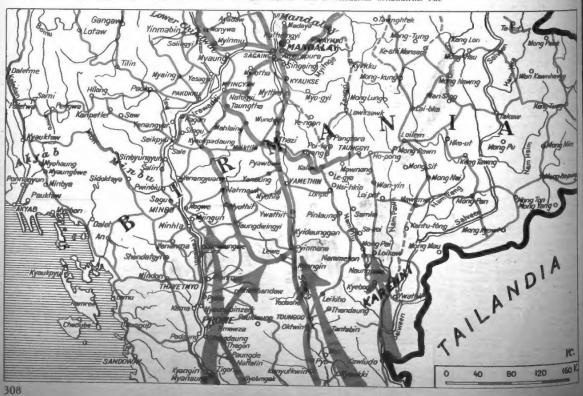



Una domanda imbarazzante ha posto Winston Churchill a se stesso, durante la riunione del Consiglio Nazionale delle Associazioni Conservatriel. Gli ascoltatori del Premier devono essere restati anche questa volta, non è infatti la prima, assolutamente sorpresi della disinvoltura con la quale vengono trattati in pubblico taluni problemi nei quali si palesa il dramma intimo dell'Inghilterra. - Per chi lavoriamo - ha domandato Churchill - per la nuova Inghillerra o per la vecchia? Ed al quesito ha risposto, con una svolta dialettica, atfermando che si lavo. ra, semplicemente, per la Nuova Britannia. Che cosa sia questo strano nome il quale s'affaccia per la prima volta sulla scena politica mondiale sarebbe difficile dire. Secondo l'oratore, si tratterebbe del Paese di là da forgiare, sulla falsariga delle risultanze e delle esperienze della guerra; una volta, s'intende, che essa fosse conclusa e vinta. La Nuova Britannia fa parte, insomma, di quella bizzarra configurazione europea nella quale, mutato il nome se non lo spirito, dovrebbe evolversi e trasformarsi il fendalistico Stato inglese. E' inutile dire che anche in questa occasione, il vecchio Churchill gioca d'azzardo. Le masse operaie sono scontente da decenni e ner l'arretrata legislazione sociale e per la sopravvivenza di privilegi e disparità tra categorie e categorie contro i quali, un secolo e mezzo fa, insorse sul Continente addirittura la Rivoluzione francese. Da allora, il mondo ha fatto molto cammino. Un regime è sorto, un regime è tramontato altrove. Liberalismo e democrazia si sono inabissati in molte Nazioni enropee dono un lungo e travagliato esperimento che ha rivelato molte cose: tra l'altro che questa forma di governo mal si adattava a certe conformazioni spirituali e politiche di masse e che gli scantousmenti e le aberrazioni cui poteva dar luogo finivano con il mettere a repentaglio la stessa compagine nazionale e sicurezza dello Stato. Un tipico esemplo ce n'è venuto d'oltre frontiera. Era necessario, allora, trovare qualche cosa per soddisfare le esigenze del proletariato britannico il quale ha visto l'isola restare estranea a tutte le vicende continentali nel campo dell'evoluzione politica e del progresso sociale. Il fenomeno guerra, sollevando le energie più pericolose nello sforzo produttivo indu-

striale, ha riportato nella sua vera

#### FRONTI INTERNI

Churchill ha paventato il pericolo ed ha pensato di potervi porre riparo, prevenendolo, E' interesonnte escani. nare l'altima sua trovata: una riforma che aleggia, di questi giorni, sull'edificio di Westminster.

#### UNO SOUILLO IMPROVVISO

Dai settori laburisti, e precisamente dalle colonne del Daily Heruld, partita una notizia che ha fatto con molta rapidità il giro dell'intero Impero. La notizia è sembrata alla maggioranza incredibile; e v'è aucora chi riticue che essa sia stata iuventata di saua pianta o, per lo meno, messa in circolazione con sen. sibile anticipo sul preventivato molta buona volontà realizzatrice. Il Governo britannico - a quanto riferisce il giornale - avrebbe già messo mano ad un progetto di riforma della Camera dei Lords, Trasformare l'aristocratico consesso, i 700 membri del ounle sono costituiti, come è noto, da circa 640 pobili ereditari o nuovi nobili di nomina regia, significa generare una vera e propria rivoluzione la quale toccherebbe la stessa struttura costituzionale, non solo, ma finanziaria ed economica dell'Impero. Il progetto, stando sem. pre alle informazioni dal Daily Heraid attinte a buona fonte, avrebbe trovato una forma ibrida per conciliare l'elettoralismo cun quell'ar a corporativeggiante della nuova Assembles. In pratica, altera, la Comera Alta sarebbe composta dei capi delle varie Chiese, dei rappresentanti dei sindacati dei datori di lavoro degli operai, dei rappresentanti della scienza, della letteratura e altre professioni spirituali, di eminenti personalità della scuola e del campo educativo, dei presidenti dei consigli delle Contee, dei capi dei sinducati. Come si vede l'elenco, se è tasantivo e non puramente esemplificativo, per quanto vasto lascia molte lacune. Ma il bello viene dopo: quando, cioè, un certo numero di seggi sarebbe riservato ai rappresen. tanti dei partiti politici, nella stessa proporzione in cui si trovano alla Camera dei Comuni. Si troverebbero l'annunzio opportunamente ne tra-

problema dell'Inghilterra, rosi di fronte i prodotti del più puro elettoralismo con quelli della tradizione, dato che moltissimi posti i quali darebbero diritto di appartenenza alla Camera dei Lord continuerebbero a restare nelle mani di chi attualmente li detiene. Che cosa si spera in tal mode di raggiungere? Si spera, evidentemente, di fare delle concessioni, senza parere, al unovo indirizzo politico e sociale; di immettere nelle austere sale della House of Lords un certo numero di operaj, educati ed imborghesiti a do. vere perchè vi facciano una bella comparsa ed evitino più grattacapi all'onnipotente oligarchia che domina la vita inglese.

#### RIVOLUZIONE DELLE TRADIZIONI"

Uno sconvolgimento di tal fatta nen potrà di certo passar liscio. Lo stesso giornale che ha propalato la notizia si affretta ad aggiungere che vi saranno opportuni emendamenti anche perchè nella genesi della inpovazione si vuole scorgere il portato dell'amicizia sovietica. Sarebbe stato forse Cripps, con le sue tendenze nettamente di sinistra, a proporre di smorzare i contrasti troppo stridenti tra l'Inghilterra plutocratica e la Russia bolscevica e di neutralizzare in partenza ogni propaganda che in tal senso venisse fatta da un alleato così pericoloso. Perchè se è vero che l'Unione delle Repubbliche Socialiste costituisce fino a questo momento il baluardo orientale della sicurezza britannica, non men vero, però, che i rapporti d'amicizia sono divenuti frequenti e stretti al punto da influenzore le masse operaie inglesi e far conoscere più da vicino il sistema instaura. to nell'organismo dei rossi. Un passo verso sinistra, si imponeva, per allinearsi con i tempi e dimostrare della buona volontà. Questo passo sta forse per essere compiuto, per quanto appaia strano sia che una riforma costituzionale di tanta importanza venga elaborata nel periodo più acuto della guerra sia che

peli per tramite laburista, all'evider te scopo di impressionare le mae strappar loro quella coesione fronte interno che oggi appare dura nantenere.

Non è possibile eredere che il do d'allarme, già lanciato in lughit, terra al tempo dello scoronato He duardo, abbia suscitato così presto un'eco efficace. Le orecchie britanniche sono ben dure per simili richiami. Occorre, perciò, accogliere l'informazione data dal giornale londinese con tutte le riserve che detta la conoscenza della nota scaltrezza di Churchill. E' moito verosimile che una manovra a carattere interno si nasconda dietro la proposta e che essa sla destinata a liquefarsi lentamente prima di giungere alla sua pratica effettuazione. Ovvero, molto più probabilmente, che sia già pronta una serie di emendamenti, da suggerirai ad opera dei conservatori amici di Churchill, con cui annulliuo completamente il valore e l'efficacia della riforma. La quale, ove giungesse in porto senza troppe avarie, costituirebbe in ogni caso una formula di compromesso della cui funzionalità è possibilissimo dubitare, dato l'evidente contrasto che nascerebbe nel gran calderone legislativo formato da elementi così disparati. Elettoralismo e rappresentanza di categoria non potranno mai fondersi nè tanto meno accordarsi per dare vita ad un organismo di mezzo. Esso nasce morto ne servira a renderlo vitale l'insieme di espedienti che potranno essere escogitati dai suoi assertori.

Frattanto, il popolo inglese accetta con il suo potere di sopportazione - secondo la definizione del Premier - i duri colpi della sorte avversa. Spera sempre di veder sorgere la promessa aurora della vittoria. In cambio, appare sulla acena londinese l'ultima-variazione alla decina di testi costituzionali, dalla dugentesca Magna Charta in pol. Il compito più verosimile che essa si prefigge è di addormentare le coscienze, s donare agli inglesi, in cambio di un declinante Impero, una nascente riforma della decrepita Camera dei Lords ove seggono i figli dei padri che nella notte dei tempi contituirono le fortune britanniche.

RENATO CANIGLIA



## ALLARGAMENTO DELLA LOTTA IN BIRMANIA E RISVEGLIO DI ATTIVITÀ NEGLI ALTRI SETTORI TERRESTRI

La battaglia si è altargata sulla fronte birmana, e precissimente all'ala orientale, quasi al confine con la Tailandia, ove colonne nipponiche, alle quali presumbilmente si sono unite forze tailandesi, hanno iniziato una mossa che, puntando a nord di Mandalay, minaccia di prendere alle apalle l'intero achieramento anglo-cinese. Anche nella zona centrale della fronte ed in quel, la occidentale, dove si trovano i giacimenti petroliferi (vatle dell'irawaddi) la lotta è sempre violentiasima, e voige in favore degli attaccanti.

La manovra giapponese si svoige in quattro direzioni: le prime due, da and verso nord, rispettivamente nelle valli dell'Irawaddi e del Sittang; la terza ha andamento traaversale, nella zona montuosa che è interposta fra queste due valli, ed ha per obbiettivo di interrompere il contatto fra le forze inglesi e quelle cinesi; la quarta, infine, è quella suaccennata, ed è la più minacciosa di tutte, in quanto tende a travolgere l'intero . Fronte nemico e ad annientare la 4º e la 5º armata cinesi, che difendono il settore del Sittang.

Due gruppi di armate nipponiche, trasportati per ferrovia, sono stati

La battaglia si è allargata sulla contre birmana, e precissimente al- alla oriente birmana, e precissimente al- alla oriente del confine con a Tailandia, ove colonne nipponible, alle quali presiumblimente si on unite forze i allandesi, banno on te forze i allandesi, banno in terre con control oriente con control oriente con control oriente control

concentrati nell'alta valle del Salveen, il flume più orientale della Birmania, l'uno al centro, l'altro a monte del flume. Il primo gruppo, quindi, si è diretto verso nord, puntando su Yamethin, con l'obbiettivo di investire il flanco sinistro delle truppe cinesi e di raggiungere la linea ferroviaria Rangoon-Mandalay. tagliando così il grosso delle forze avversarie da ogni possibilità di ritirata. L'altro gruppo nipponico operante, come si è già detto, a monte del Salween, risale rapidamente il flume. Questo secondo movimento è parimenti importante. quando si consideri che la valle del Salween raggiunge direttamente la frontiera cinese, increciando a Kunkog la famosa strada birmana, e quindi prosegue addentrandosi nel territorio cinese, a poca distauza dalla valle del Fiume Azzurro, seguendo la quale al arriva a Chung. king.

Queste mosse giapponesi sono sta-

te precedute da forti bombardamenti aerei su Lashio e su Bhamo, importanti località dell'alta Birmania; a tale scopo, importanti forze aeree erano state concentrate a Rangoon ed a Pegu, mentre dall'alta parte invano si sono attesi i rinforzi aerei americani, da tempo annunciati. Formazioni di bombardieri giapponesi, quindi, hanno potato attaccare in parecchi nettori le truppe cinesi che ancora resistevano, mentre nugoli di carri armati leggeri avanzavano lungo ii fondo valle.

Sotto l'uniforme, costante pressione delle colonne giapponesi si va prounciando un movimento generale di ritirata delle forze avversarie. Nella valle dell'Irawaddi, le forze inglesi del generale Alexander tanno dovuto ripiegare ottre la zona petrolifera. Un comunicato del Quartier Generale britannico da Nuova Delbi, il giorno 17, ha anunciato: « In seguito alla forte pressione esercitata dal nemico sul

nostro fianco destro, le forze brita niche del fronte dell'inwaddi di no ritirate a nord di Magwe. I cu pi petroliferi di Yanagung sa tanti distrutti. Questi giacimenti no situati 35 chilometri a nordi Magwe, nella regione di Taungdon gyi. Un reggimento di fantetia gera britannica durante la notte è ritirato da Myngun ed la re giunto le altre forze ».

In aeguito a questa celere ritir britannica, tutta l'ala destra d se, nella valle del Sittang, corre schio di venire a trovarsi, in la parte, scoperta. Unico messe tentare la salvenza sarebbe, Ciang-Kai-Seek, di far accor sollecitamente altre truppe, prendano il posto degli Inglesi l fuga. Tutto sta a vedere se ciò trà avvenire prima che le due d lonne nipponiche, come appare si pre più probabile, si riuniscene, s bligando le forze alleste angle nesi, per sfuggire ad un pericole accerchiamento, a ripiegare ane verso nord, in direzione di Mandal

Intanto, in seguito alla maneria giapponese dalla valle del Salvesi de due armate cincei che agli ordi del generale Stilwell operano sei valle del Stittang, vengeno a trora si sempre più da presso minaccia





sul loro fianco sinistro dalle forze blindate giapponesi, che sono sbucate quasi all'improvviso dall'est, dopo il rapido concentramento e la fulminea marcia dalle zone confinarie del Thai.

Giustamente, quindi, la situazione in Birmania è considerata, dagli stessi osservatori britannici, notevolmente peggiorata e tale, anzi, da far prevedere che possa diventare in breve insostenibile. L'unico niuto efficace, potrebbe venire ai ditensori dalla stagione delle pioggie, dato che essa cominciasse prima che i giapponesi abbiano raggiunto i loro obbiettivi.

Nelle Filippine, si approssima ormai l'agonia della difesa di Corregidor. Lo stesso dipartimento della guerra americano ha fatto talune dichiarazioni circa l'impossibilità di tenere a lungo quella piccola isola, all'imboccatura della baia di Manilla, esposta com'è ai bombar. damenti concentrici delle artiglierie giapponesi ed alla continua offensiva seres

Sono centinaia di incursioni, ormai, che Corregidor ha dovuto subire dall'inizio delle ostilità, mentre tonnellate di acciaio vi sono rogest vesciate sopra dalle sponde occidenn tale e meridionale della baia di Manilla, così da impedire praticamente qualsiasi rifornimento dell'isola. Non è improbabile, quindi, che il Comando americano debba risolversi ad abbandonare i difensori di Corregidor alla loro sorte.

Unità dell'esercito e della marina imperiale, frattanto, sono sbarcate nell'isola di Panay, nel centro dell'arcipelago delle Filippine, rapidamente impadronendosi di Iloilo, eapoluogo dell'isola, e di Capiz, centro strategico di notevole importanza che si trova nella parte settentrionale di essa, ed eliminando le forze nemiche della guarnigione.

pre più favorevole per gli occupanti.

Un comunicato ufficiale, intanto, diramato dai Dipartimento della guerra statunitense ha annunziato che il numero dei prigionieri americani catturati dai Giapponesi nella penisola di Bataan ammonta ad oltre 35 mila, tra i quali 16 generali; sono caduti, inoltre, in mano dei Giapponesi molte migliaia di soldati che facevano parte di formazioni non combattenti ed unità di sussistenza. Il comunicato stesso soggiunge che, pur non potendosi dare ancora citre precise, è da ritenere che le perdite in morti e feriti siano state molto gravi, specialmente negli ultimi combattimenti.

l più recenti avvenimenti nelle Filippine, pol, fanno inclinare gli osservatori londinesi a ritenere che con la caduta di Batano e con queila, uon lontana, di Corregidor deb. ba considerarsi iniziata la fase critica per l'Australia: le prossime settimane potrebbero essere decisive per le sorti di quel dominio. A Camberra, infatti, si attende che le forze nemiche già impegnate contro Bataan vengano destinate ad nu potente attacco contro l'Australia.

anche qui i sovietiei non solo non ono mai riusciti ad aver ragione della difesa tedesca, ma hanno dovuto cedere, anche, talune importanti posizioni, che invano poi hanno tentato di riprendere, pur non risparmiando nuovi sacritizi di vite.

Parimenti nel settore centrale, attacchi nemici, appoggiati da carri armati e da artiglierie, sono stati tutti respinti; nel solo settore di una divisione germanien, sono stati distrutti, nel giro di qualche giorno. oltre trenta carri armati sovietici.

Infine, il giorno 18, Il Comando tetedesco è stato in grado di annuncia. re una prima grande azione di aunientnmento, che è costata al nemieo la perdita di buona parte di una grande unità; la 38º armata. Questo brillante episodio ha avuto per teatro proprio quel settore centrale, ove, secondo la propaganda avversaria, si sarebbe svolta in questi giorni un'ennesima azione di sfondamento in direzione di Briansk; azione assolutamente priva di qualslasi riferimento con la realtà, poichè in quel settore la situazione è relativamente tranquilla e l'attività bellica molto limitata, anche a causa degli allagamenti prodotti dal di. seelo.



Anche nell'isola di Cebu, con la caduta del capoluogo nelle mani delle truppe giapponesi e con la ritirata dei resti delle truppe filippine-americane sulle alture a nord di Cebp, la situazione si delinea semtanto più che il Comando giapponese potrebbe ritenere opportuno di non lasciar tempo all'America di rinforzare aucora la difesa australiana e di creare le condizioni per una più efficace resistenza.

Sulla fronte sovietica, mentre secennano a languire gli attacchi russi, si va sempre più intensificando, per contro, l'attività offensiva delle unità germaniche.

In questi ultimi giorni, gli attacchi sovietici sono stati più frequenti nel settore settentrionale ed in quello centrale, ma ovunque essi sono stati contenuti e respinti. Sull'istmo di Annus, ondate di assalto bolsceviche si sono rinnovate per più giorni, e quasi senza sosta, contro le difese finlandesi, ma le forze russe, varianti dal reggimento alla compagnia, sono state falciate dalle artiglierie e dalle mitragliatrici finniche, subendo perdite considerevoli.

Nel settore del lago Ilmen, un'amersi nell'acqua e nella mota, ma

Sulla fronte cirenaica, lo spostamento in avanti di alcuni nostri re. parti ha determinato una più accentuata attività in vari settori.

Il nemico, che non aveva opposto alcuna resistenza alla nostra avanzata, ha reagito più tardi con uns certa vivacità.

I primi contrattacchi avversavi. condotti con deboli forze, venivano facilmente respinti e costavano agli Inglesi la perdita di talune autoblinde e la cattura di numerosi prigionieri.

Tuttavia, il nemico ripeteva nei giorni 12 e 13 i suoi tentativi, che as. sumevano, questa volta, un'entità ancor più notevole. Particolarmente nudrita era la colonna mossa all'attacco delle nostre nuove posizioni nella giornata del 13, con l'appoggio di messi corassati e di artiglierie; tuttavia, anche questa volta il tentativo avversorio veniva nettamente frustrato.

spra lotta si è dibattuta, del pari, per più giorni in terreni semi im-

AMEDEO TOSTI

Su Multa l'attenzione non si poss certo per la prima volta, ma vi indugia scoprendo situazioni nuove che sembrano smentire e invece convalidano constatazioni anteriori. In sostanza la grossa questione è tutta qui: le basi navali prossime alle basi aeree del nemico sono esse svalutate e impraticabili nelle condizioni della guerra moderna o possono tuttora essere utilizzate? In particolare l'isola di Malta, colla sua posizione centrale nel crocevia mediterranco, nella intersexione fra le rotte per meridiano che interessano l'Italia e quelle per parallelo che interessano l'Inghilterra, conserva il valore di un tempo o l'ha perduto?

A domande siffatte non si possono dare risposte tassativo; ma non è neppure il caso di dare risposte involute e generiche, dal momento che I fatti parlano il loro eloquente linguaggio. Si può dire infatti che Mal. ta sia passata attraverso tre fasi.

Nella prima fase gli inglesi hanno rinunciato a servirsi di Malta come base navale permanente; si sono limitati a utilizzarla come punto di appoggio di forze leggere (qualche sommergibile, qualche enceiatorpedi. niere e altro naviglio minore) e a

librata e modesta funzione di disturbo, dis indebolimento, e quindi di preparazione e non di determinazione del erolto nemico gli inglesi ne trassero la conclusione che. anche come base navale, l'isola di Malta poteva essere efficacemente struttata, come provvidenziale contro di irradiazione di ogni sorta di offesa diretta contro il traffico italiano. Si passava quindi, rispetto a Malta, dalla prima alla seconda fase della guerra mediterranes. Cioè nell'isola la funzione difensiva. intesa semplicemente alla conservazione del possesso e alla sua utilizzazione per facilitare i trasferimenti di navi da guerra e mercantili nonché di aerei de un bacino all'altro del Mediterraneo, veniva assorbita e superata dalla l'unzione offensiva. A Malta, ad onta della vicinanza di aeroporti nemici, cresce di giorno in giorno non solo il unmero degli serei britannici di tutte le specialità, ma anche il numero dei sommergibili e dei cacciatorpediniere, fino a che persino vari incrociatori vi prendono stabile dimora. Una spettacolare concentrazione di mezzi difensivi, esplorativi e offensivi trova a Malta il suo appoggio giovarsene per rifugiarvi navi da e nel bacino centrale del Mediterraguerra e mercantili solo sporadica- neo il suo impiego più proficuo. Mal-

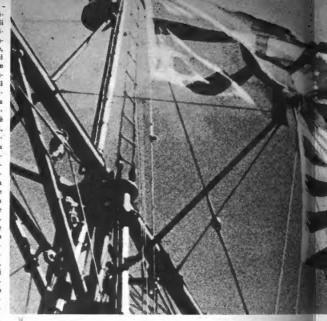

# TRE TEMPI DELLA BAT



mediterraneo dall'Egitto a Gibilterra o viceverso.

poco alla volta l'esperienza viva della guerra insegnò peraltro che si può vivere e combattere anche sotto le bombe degli aerei, e poichè la testimonianza inoppugnabile dei fatti riconduceva la guerra aeres integrale dalla originaria intransigenza estremista alla più equi-

mente, per spezzare il lungo viaggio ta diventa il tulero del grande sfor zo aeronavale compiuto dalla RAF e daila Royal Navy contro i rifornimenti diretti in Libia, in concomi, tanza dello sforzo offensivo che le forze imperiali britanniche compiono in terra africana.

Ma perché dunque a tutta prima l'offesa aerea non riesce a snidare o distruggere le navi da guerra installate a Matta! non riesce a ren-

dere così daro il clima della Vallet. ta alle divisioni di incrociatori e alle squadriglie di cacciatorpediniere britaunici da indurle a cambiare aria!

lo non ho mai compreso, a questo riguardo, perchè gli aviatori si compiacciano tanto e giustamente allorchè gli acrei ottengono dei risultati contro le navi, ma per contro signo così alieni dall'intrattenersi sulle enormi difficoltà di colpire dall'alto un bersaglio navale, le quali difficoltà, mentre giustificano pienamente la scarsissima percentuale dei colpi utili (come scarsissima è del resto la percentuale dei colpi utili delle artiglierie navali e delle artiglierie antigeree) sono proprio quelle che danno il maggiore rilievo e Il più alto valore alle azioni che riescono a conseguire effettivo successo. Ora queste difficoltà sono innegabili ed è davvero ammirevole che esse non scoraggino persino i più tenaci

Immaginiamo di avere sott'occhio il foglio nel quale è consegnato alla carta sensibile il risultato della esplorazione fotografica aerea di una base nemica. Su una superficie iarga e lunga un buon palmo, la traecia d'una corazzata o d'una portacrei assume le dimensioni della punta d'una matita, la sagoma d'un cacciatorpediniere si rivela appena come una ombra della grandezza d'una formica, lo scafo d'un sommergibile s'intuisce a stento in un segno impercettibile syelato dalla lente d'ingrandimento.

Tal'è l'aspetto che presenterà l'ancoraggio nemico all'aereo da bombardamento che lo sorvolerà da alcune migliaia di metri di quota. La sua bomba, per riuscire ntile, dovrà andare a cadere esattamente su quella piccola traccia, au quell'ombra minuscola, su quella sagona impercettibile quantunque il ritardo d'una





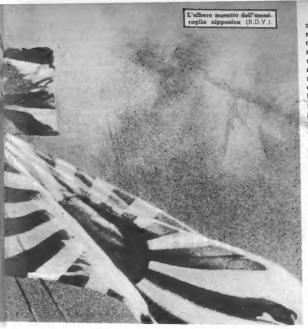

zione della Marina italiana e della aviazione dell'Ame. Allora, da un complesso di merri che si completano a vicenda e che agiscono in armonia, dal disturbo dei rifornimenti marittimi dell'avversario operato non solo darli aerei, ma dalle navi di superficie e dat sommergibili, dalle azioni di bombardamento non limitate alle navi, ma dirette contro gli seroporti, gli impianti, i magazzini, e sostenute e integrate dalla caccia, nasce quella reazione più convincente ed efficace all'azione offen. siva della pericolo-sa base aero-navale nemiea, rimema în piena attività dalla aviazione come dalla flotta

Così, attraverso due alti e due bassi, la seconda fase della battaglia di Malta si esaurissee e sfocia nella terza, l'attuale, che può chiamarsi « l'assedio di Malta». L'inizio di questa fase si può porre alla metà di dicembre del 'di e fare coincidere colla « Prima battaglia nuvale della Sirte» e colla violazione della base di Alessandria da parte dei mezzi di assalto della marina italiana.

Dalla prima infatti ebbe origine la distruzione d'un intero convoglio destinato a Matta mentre dall'impresa di Alessandria derivarono le condizioni che costrinsero gli inglesi a di-

Rarefatti i rifornimenti, stretto il blocco navalei, intensificata l'offesa aeron nella sua più complessa e completa forma serrando le distanze e le quote a grado a grado che si attenua la reazione del fuoco e s'indeboliace il contrasto della caccia, l'isola di Matta ripiega dalla vasta funzionalità aggressiva del secondo tempo verso l'atteggiamento cesenzialmente difensivo del primo tempo, mentre le navi da guerra inglesi abbandónano ad una si suo purto fine a lasciarlo deserto.

Gió the dimostra l'interdipendenza della guerra marittima dalla guerra aerea e la necessità della prevalenza navale per ridurre all'impotenza una base aerea come quella di Maita, e la necessità della prevalenza seres per neutralizzare e rendere inoffensiva una base navale quale è lo stesse porto della Valletta.

Oggi entrambe queste condizioni sono pienamente soddisfatte giacchi mentre la marina italiana domina le acque del Mediterraneo ceutrale, la aviazione dell'Asse ne domina il ciclo: ed è questa la premessa migliore per la definitiva vittoria della intera battaglia del Mediterraneo e del Nord Africa, nella quale Malta è stata una carta preziosa nelle mani degli inglesi.

## TTAGLIA DI MALTA

frazione di secondo nello sganciamento, o una minima imperfezione nella punteria o la stessa incostante forza del vento bustino a spostare a capriccio di decine e decine di metri i punti di caduta del carico esplosivo.

Di tutta la superficie d'un ancoreggio, per quanto congestionato dalla presenza d'una grande flotta, una percentuale infima è rappresentata dalle navi.

Se tutte le unità da guerra italiane d'ogni tipo e categoria venissero
riunite nel Mar Grande di Taranto,
esse riuscirebbero a mala pena a ricoprire un centesimo dello specchio
d'acqua. Insonuma persino una rada
gremita di uavi da guerra appare
ed è quasi vuota per l'aereo da bomhardamento in quota. D'altra parte,
se il bombardiere discenderà a bansa quota pagherà la maggiore probabilità di colpire colla maggiore

probabilita di essere colpito; se indagherà sulla base avversaria per la individuazione e la scelta dei bersagli e il puntamento delle bombe cadrà più facilmente vittima della caccia avversaria.

Se si riflette a tutto questo si comprende come non sia agevole cosa neutralizzare una base aero-navale nemica e ci si rende conto delle ragioni per le quali nella seconda fase della lunga battaglia accesa intorno a Malta gli inglesi riuscissero a tenere nell'isola ogni tipo di aerei e di navi da guerra così da farne la piattaforma della lotta impegnata nel Mediterraneo centrale.

Per due volte, nell'inverno dal '40 al '41 e nell'inverno dal '41 al '42, questa lotta attinge la massima vio. lenza, mentre violentissima si scatena l'offensiva africana delle forze imperiali britanniche. Ma per due volte s'accende e si intensifica la ren-

radare i rifornimenti dell'isola (necessariamente ed esclusivamente marittimi) in tentativi intervallati e drammatici.

Trascorrono infatti circa 3 mesi prima che un grande tentativo si rinnovi, e che si rinnovi pure, nella « seconda battaglia navale della Sirle» e negli avvenimenti ad essa collegati, un insuccesso britannico qua. si completo. E in quanto alla domanda iniziale, la risposta dei l'atti è questa: una moderna base navale non è svalutata incondizionatamente dalla sua vicinanza alle posizioni nemiche. Lo è solo se e quando il nemico si giova di questa prossimità per attaccare, instaneabilmente, con mezzi e metodi adatti.









# METODI DI DISINFEZIONI

dalla ferita il projettile e quanto lo accompagne, molti problemi si pongono al chirurgo. Il primo è tuttavia quello della disinfezione della piaga e, a tal proposito sarà opportuno ricondursi alla esperienza del precedente conflitto. Chè, quanto per l'abitudine che abbiamo fatto alla parola sembrerebbe facile, non è nella pratica senza difficoltà, sia riguardo ai metodi, sia riguardo alle materio da impiegare, sia, influe, riguardo agli strumenti di cui si può

Il dottor Alessio Carrel che già prima di prestar servizio nelle ambulanze francesi godeva larghissima notorietà per i suoi metodi di inne. sto osseo e muscolare, e che dopo il conflitto mondiale crebbe in fama

dosi e modellandosi nile nuove funzioni fino a diventare un tessuto arterioso con una dimostrazione perfetta di come l'organo si adatti alla funzione.

Proseguendo gli studi, il Carrel era riuscito a trapiantare un intero membro di un animale in un altro animale, e conducendo le sue esperienze ai limiti estremi, aveva dimostrato come fosse possibile tra. piantare visceri, glaudole, ed organi essenziali dall'uno all'altro essere vivente. La chirurgia poteva quindi attendere risultati meravigliosi ma una barriera era venuta ad alzarsi dinauzi al ricerentore nel momento in cui si era trattato di passare dalle esperienze sugli animali a quelle sull'uomo in quanto



per gli studi sulla conservazione e negli animali, anche quando l'operala proliferazione dei tessuti separadall'organismo nonchè per le esperienze di circolazione forzata condotte in collaborazione col Lindberg in un enore artificiale, diede durante il conflitto mondiale il suo nome ad un metodo di disinfezione che entrò largumente in uso.

I suoi esperimenti, compiuti nell'Istituto Rockefeller, sconfinando dalla cerchia dei tecnici, avevano impressionato l'opinione pubblica. In un cane egli era riuscito a sostituire un frammento dell'arteria aorta con un eguale frammento tolto dall'arteria di un altro cane, e lo stesso risultato aveva ottenuto auche se la sutura era compiuta con un frammento di vena. Si era potuto constatare infatti che il tessuto venoso

zione fosse riuscita in modo perfetto, si erano manifestati fenomeni speciali di riduzione del tono generale con una specie di senescenza anticipata, che faceva pensare ad un avvelenamento organico per la esistenza in conseguenza dell'innesto di un tumore parassita, di un vero e proprio ennero.

Durante le sue appassionanti ri. cerche, il Carrel era stato comunque condotto a studiare ed impiegare nostanze nelle quali fosse possibile conservare senza putrefazio-ne od infexione, i tessuti da trapiantare, o con l'uso delle quali fosse possibile favorire la cicatrizzazione dell'inneste o prevenire comunque l'infezione; proprio quelle sostanze che il chirurgo militare chiedeva per

sterilizzare le ferite e favorirue la eicatrizzazione.

Era partito il Carrel nelle su' ricerche dal più rigoroso metodo scientilleo. Colpito dal fatto che nei trattamento delle ferite gli antisettici più accreditati per la loro efficacia come il sublimato e l'acido fenico avevano fatto fineco, ne aveva traito la legge generale che il suiglior autisettico non è quello che risulta efficace sull'agente microbico quanto quello che nuoce il meno possibi. le alla difesa dell'organismo.

Ricerche sistematiche lo avevano quindi condetto a preferire una soluzione di ipoclorito di soda convenientemente neutralizzata, secondo la tecnica del Dakin, con l'aggiunta di altri sali in modo da toglierne le proprietà irritanti. Il liquido pre-



il liquido possedeva un potere microbicida limitato, si trattava di risnovarlo di frequente nell'uso, in modo da moltiplicarne l'azione col ripeterla. Ecco quindi che il Carrel provvide ad irrigare in modo continuo la ferita con un liquido continuamente rinnovato attraverso es apparecehio fornito di drenaggi multipli divergenti de una cannula collegata con un serbatolo di alimentazione, onde tutta la serita potenne ensere inondata in mole contiuno da rigagnoli di liquido.

I risultati furono veramente superiori ad ogni aspettativa. In plagie infette e male odoranti si ebbe mbito la sparizione dell'odore caralteristico ed una ripresa di colore dei tessuto. L'esame al microscopio, che per il Carrel è guida essenziale del sanitario, rivelava poi una costante diminuzione dei mierobi nocivi e quel che conta più, nella pratica si





avevano casi di guarigione quali precedentemente non si erano mai verificati.

requisite in

BEROM: Giller

Bride H III

thereb 1

FEFE I Italy

e tutti m

te fatories

ierobi e min

daean alla

luoge per

nebe æ m

la apage

eati de 🐇

ebe deven i

e incom

entitue!

difem, a n

rine dinain

in remain

th di etc

Carrel m

o slis sole

iamah di h

tretun e

dr supup-

de engai

to pile

trailers i

nell'out ju

Expens of

i ehe il ir

e in mir

a liquite

umilta c

o de Ann

க் மா எ

erbutou i

tutta li e

idata 18.9

de de spoit

vezament s

etra. III

mb n illi

iel l'odan #

ena di color

PIGLOCON .

a correct

01 110 700

620pt 1901

pella prila

Un altro insigne sanitario, il dottor Menzière, procedeva peraltre an una via che non si potrebbe dire parallela, ma che doveva condurre agli stessi risultati. Egli partiva da sostanze chimicamente definite quali il jedefermie, il guniaccio, l'ucaliptolo, l'acido benzoleo cui associava il balsamo 'del Perù. Tali sostanze costitu.scono antisettici potenti e salvo idiosinerasio, del rento rare. per Il jodeformie, rappresentano predetti inoffensivi per l'organismo. L'acido benzoico, come è noto, si ndopera anche per via orale nella dose di un grammo e più al giorno. Si sciolga quindi un grammo di acido benzoico e cinque grammi di guniacolo in un litro di sequa e si avrà la soluzione conosciuta col nome di liquido del Menzière. In tale soluzione è possibile mantenere a lungo frammenti amputati, arrestando la putrefezione iniziale e ottenendo un ravvivamento del tensuto che riprende il suo colore e conserva la sua elasticità. Ma se dopo alcuni giorni si toglie dalla soluzione il frammento che vi era stato immerso si ottiene qualcosa di più sorprendente. Si ottiene cioè che la carne invece di putrefarsi si dissecca e si munmifica per una specie di imbalsamazione dimostrando che l'asepsi del tessuto è perietta e permanente. Il Menzière non si accontento di ciò, ma creò una soluzione balsamica vera e propria composta di etera, guaiacolo, cucaliptolo, iodoformio e balsamo del Peru, che aveva una efficacia conservatr ce anche più lunga e profonda.

La funzione antisettica era dimostrata; si trattava di sapere se con essa non si verificasse anche una azione distruttiva cellulare e se cioè se ne potesse ottenere anxiehè una



azione citolitica una azione citogenica. Ottenutolo non restava, che trovare un sistema di applicazione ed anche in questo caso non si fece che ricorrere ad una irrigazione della ferita a mezzo di una siringa che potesse raggiungerne i meati più profondi e di uno spruzzatore che

Cumbio nelle trin

conducesse il liquido ad irrorare la piaga in ogni cavità.

l'incerta luce della

L'experienza stessa dimostro che il metodo migliore era quello di ripetere l'axione almeno ogni dedici ore. macerando i tessuti e le cavità per una durata di cinque a sei minuti ad ogni medicatura e ripetendo que. ste per un periodo variabile da due a cinque giorni. Il trattamento assieurava la disinfezione perfetta del focolare d'infezione e al primo periodo, prolungantesi al massimo fino a dieci giorni, ne seguiva un altro, di cicatrizzazione, in cui la medicatura, col relativo bendaggio molle, poteva anche essere maggiorniente spaziata. Ed eccei quindi al terzo periodo e cioè a quello della epidermizzazione, nel quale una pomata autisettica composta con le stenne sostanze della soluzione, dava eccellenti risultati.

Unico inconveniente del trattamento era che l'evaporazione dell'etere produceva fitte molto dolorose, almeno nelle prime applicazioni. Si poteva peraltro ovviare all'inconveniente aggiungendo nella soluzione stessa, senza modificarne i principli attivi, qualche sostanza analgesica.

Come, ad ogni mode, evolvono le ferite sotto l'azione balsamien? Vi sia o non vi sia stato lo stadio suppurativo, le secrezioni superficiali della ferita, sono poco abbondanti. Essa appare nei primi giorni ricoperta da un leggero velo biancastro ma presto sotto di esso, si formano placche di carne vivificata. Verso il decimo giorno la piaga prende un aspetto rosso carminio che già dice della granulazione del tessuto avviato ad una rapida epidermizzazione. La caratteristica dei metodo Menzière è quella che l'etere alcoolico, essende estremamente espansivo, raggiunge ogni parte della ferita facendo da veicolo alle sostanze balsamiche che, dopo l'evaporazione, rimangono attaccate alle pareti e invere dimestrare che la poivere del

soluzione, si possano ottenere un centinalo di disinfezioni e si ha comunque un effetto conservativo che darà poi al chirurgo dell'ospedale territoriale, la miglior opportunità di operare in un ambiente già aufficientemente asettico.

Quello del Carrel e l'altro del Menzière possono considerarsi i metodi di disinfezione che nel conflitto mondiale ebbero maggior voga. Costituivano un superamento di quan to fino allora si conosceva. Spodestavano il sublimato e la tintura di iedie fluo allora in grande enere, in quanto, distinguendo fra l'azione citolitica e l'azione citogenica, i mediei volevano evitare che la distrusione dei germi pategeni si accompagnasse con l'irritazione, o peggio, la distruzione dei tessuti. Dinanzi ai nuovi ritrovati retrocodeva anche la eura a base di ipocloriti ed acido borico da polverizzare nelle ferite. che il Vincent aveva ideato e che era sembrata l'ultima parola di praticità d'impiego. L'uso doveva



forme efficacia, proprio come è richiesto dal fatto che non tutti i microbi sono sensibili in egual misura ad uno stesso antisettico.

E s'intende anche, che un altre dei vantaggi nell'impiego della soluzione Menzière apparve quello che. data la facilità del trasporto e dell'uso, potesse essere adoperata auche nelle sezioni sanitarie avanzate come prima medicatura, quando dovesse trattarsi di sgomberare rapidamente feriti senza poter procedere ad una ripulitura chirurgica della ferita. In tal caso, proceduto ad un lavaggio all'acqua distillata. converrabbe effettuare una polverizzazione quanto più accurata possibile chiudendo la terita con un bendaggio. Si calcola che con un litro di

che per di più agiscono con multi. Vincent, dopo ripetute applicazioni tendeva a disseccare e cauterizzare le piaghe impedendone le necessa rie secrezioni mentre la stessa instabilità degli ipocloriti che soltanto dopo qualche ora perdeno ogni efficacia richiedeva applicazioni sucсвимі у е.

Se tuttavia i metodi esaminati anparvero le due maggiori conquiste chirurgiche della precedente guerra. non ad esse si è arrestato il progresso. Nuovi metodi su nuovi prin cipli sono difatti entrati nell'uso o si sperimentano ed è su que iti che vorremo portare l'attenzione anche se i precedenti sistemi di cura sono tutt'ora in onore.



## nuove fonti di energia

Già da qualche anno risuona nel mondo l'eco di un'allarmante protezia: l'impressionante consumo di energie disponibili atte fonti natura, li odierne condurrà presto all'essurimento delle risorse terrestri con la conseguenza di nuove spaventose crisi che colpiranno le generazioni future.

A dieci miliardi di tonnellate, nei recenti congressi geologici interna zionali, è stata calcolata la disponi bilità totale di carbone sulla Terra, usa gravi difficoltà si oppongono al la conquista completa del prezioso elemento.

Il carbone bianco - dovrebbe per ció — esaurite le disponibilità del minerale - sostituire il carbone ne ro. Ad oltre 456 miliardi di cavalli vapore viene stimata la potenza com plessiva che si otterrebbe, con i mezzi attuali, struttando tutte le risorse idrauliche del mondo. Ma come at taccare al gran carro della civiltà tutti questi cavalli, che dovrebbero essere conquistati la tenebrose ed ancora inesplorate regioni? Comunque, in funzione dell'attuale pro grasso, si prevede già fra trent'anni un fabbisogno quasi doppio dell'at tuale disponibilità totale. Occorrerà dunque, un giorno, volgere le ricer che verso altre fonti di energie na turali. Al calore terrestre, al moto ondoso del mare, alle maree, al vento, ai mari tropicali quali sorgenti di calore ed al freddo delle regioni polari, mirano gli studiosi.

I progetti sono innumerevoli; ma purtroppo, in maggioranza quasi as, soluta, debboao essere relegati nel l'archivio della fantasia o delle assurdità. Pechi, pochissimi meritano considerazioni. Alcuni, tra questi, cercano ragionevolmente nell'energia idraulica la salvesza.

#### SEGRETI DEL MEDITERRANEO

Limitiamo l'osservazione ad un campo che comprende anche i futari i della nostra penisola. Il tedesco Hanna Ganther ricorda il progetto di Hermana Soergel inforno al Mediterraneo. Oggi, questo progetto, appare solo come una chimerica speranza; una pofenè, come si è detto, la nostra osservazione è volta ninte le possibilità del futuro, crediamo valga la pena dirne qual-

cosa.

Il Mediterraneo è un susre a fortissima evaporazione, non componsata dall'affusso delle acque dei suofiumi. Oltre 4150 chilometri cubi di
acqua evaporano tu un anno per effetto della radiazione solare che agi-

sce sui due milioni e mezzo di chi lometri quadrati della superficie. In conseguenza a tale fenomeno il livello delle acque, poichè il compenso degli apporti fluviali è esigno, si abbasserebbe di 1.65 metri l'anno qualora non vi fosse alimentazione da altre fonti. Ma, ad ogni minuto secondo, 88.000 metri cubi d'acqua si riversano dall'oceano Atlantico nel Mediterraneo, attraverso lo stretto di Gibilterra, Altro thoso, moltre, se pur quasi trascurabile al confronto, proviene dal Mar Nero attraver so i Dardanelli, Mediante tale complessiva almentazione l'equilibrio e mantenuto

Rese note, dagli studi idrografici, queste importanti coordinate holologiche del nostro Mediterraneo, si è indutti a domandare cosa accadrebbe qualora il livello delle acque si abbassasse effettivamente di circa un metro e mezzo l'anno.

Immaginiamo. Già dopo qualche anno il profilo delle coste appari rebbe modificato, lentamente nuovi lembi di terre emergerebbero dal mare che si ritira. Trascorso un secolo e un quarto il livello delle acque sarebbe disceso di circa duecento metri e l'aspetto del bacino del Mediterraneo apparirebbe completa mente trasformato. l'Adriatico quasi scomparso, la Sicilia saldata alla penisola, la Sardegna congiunta alla Corsica, la superficie dell'Italia almeno raddoppiata. Tutti gli altri paesi mediterranei verrebbero ampliati con il ricapero dal mure di vastissimi territori per un comples no di circa 660.000 chilometri qua deats

Sin dal primo periodo di questa eccezionale trasformazione planeta

ra si verificarennero paratosvali situazioni geografiche ed economiche. Pensale, per esempio, si grandi porti di Genova, Napoli, Marsiglia, appoggiati grotiescamente sulla terraferona.

#### GRANDIOSI PROGETTI

Questa immagine, logica conseguenza degli studi relativi al Mediterraneo, ha indotto il Soergel alla concesione di uno straordinario progetto. Un abbassamento di duccento metri - egli pensa - potrebbe produrre due ordini di vantaggi. Primo, la conquista di nuove poderose fon ti di energia derivate dai distivelli creati; secondo, un ampliamento di terre che, ben coltivate, diverrebbero fecoude sorgenti di alimentazione e di ricchezza. Come ottenere questo scopo! Mediante una grande diga che chiudesse lo stretto di Gibilter ra, fra Tarifa e Tangeri, con una lunghezza di 9 chilometri, ed analogo sharramento dei Dardanelli.

Gli 88.000 metri cubi d'acqua che l'Attantico riversa ad ogni secondo nel Mediterranco verrebbero addotto a due colossali centrali idroclettri che che, afruttando il dislivello crea to tra i due mari, produrrebbero energia elettrica. Già dopo vent'anni dalla chiusura tali centrali potrebbero cominciare a funzionare. La navigazione verrebbe assicurata me diente apposite conche ai lati delle

Notevote, nell'idea, il flue ultimo dell'impresa, e cioe la costituzione di un poderuso blocco politico ed eccuomico paneuropeo, ottenuto con l'unione dell'Europa all'Africa, da

ria si verificherebbero paradossali opporre alla capitalistica Pana situazioni geografiche ed economi-rica.

Questo è un programma namuo, che lascia perplessi e fa sondere gli nomini del ventessuo ser lo. Ma non può cenere del tatto rescurato da chi guarda verso il tarco; ciò che sembra ogga us sui di tantasia, potrebbe divente raità nel prossimo utileunio, ancès pi il fatto molto importante, combinato porte (tatta l'Europa unita e su corde dovrebbe concorrere a sum opera), che l'impresa ai prossiteuticamente possibile tecuicamente possibile.

Tuttavia qualche altro progette i è che, se pure ridotto a più mi ate ed accessibili proporzioni, mi bra sin da ora attuabile. Il Giulia ricords in proposito il progetto ficidrillon, che tende con messi mis vamento semplici a ricavare cara struttando le depressioni di parent territori che si trovano al di oli del livello del mare. Uno studio # lativo alla depressione del Mar Mer to, per esempio, non presents nel se stro tempo msuperabili difficola d attuazione. Si tratta, in definits di una centrale solare, custituti pi fittando dello stesso processo che sicura il cicto delle acque terresi l'evaporazione delle acque super ciali di quelle gigantesche cali naturali che sono i mari ed i (i

La soluzione del poderoso pracua, si è detto, appartiese per epetenza alle generazioni futera les menti attuali nel monde dipanagia, in parte, dall'inelutabile consità per alcuni popoli di programa la quantità di combustibile accurri alla vita. Più si procede nei tas po e con maggiore insistenza l'autore controlle.

I grandioni progetti formulati minestro tempo per il future am paiono ancora in qua luce di resima pur segnamo l'inizio di una sua tendenza verso la necesaria in deroggabile conquista di quel icano più rassegnarati. E' certo che is merzatoni dell'avvenire, contretta de nuove esigenze e fornite da gilori megzi teonici, traturramo il resittà qualcuno di quei progeti appaiono oggi alla nontra meni sappaiono oggi alla nontra meni tanto come ardite avventure del per

DETECTO

Nell'exions: l'ertighare e il suo pezzo (ince)

# DOCUMENTI E BOLLETTINI DELLA NOSTRA GUERRA

#### 1034. BOLLETTINO N. 679

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 11 aprile:

Combrica in dole II aprile:

Elementi seploranti rindoranti de curri armenti humno respinho, a sud di Tmimi, s>porti avanancii memici distruggendo ciseque
autoblindo a cutturcado alcuni pessi amicarso a numercai prigionieri fra cui 7 ufficiali.

ficiali.
Intenan ed efficace, sulle retrovie ovver-sorie. l'attivité dell'aviazione che ha ab-butute un "Curties".
Veltvoli hettenutci hunno compiuto, su Bengasi, une incursione notturna nei car-so della quale qualche edificio è stato democorate.

demaeggicio quanto edificio è siato Importenti formenioni dell'Asse si sono avvicandete nel cielo di Molta Imedemdo sugli impienti bellici dell'isolo gran numero di bombe una delle quadi, del monsimo culibro, colpiva un carciatorpediniere, in cambatilmenti carei in cancia implese he perduto, ed opera di quella bedeaca, due "Spitiso".

#### midt 1035. BOLLETTINO N. 680

lide!

gum.

lenz et redec

rds on

क हैंग

64 1

alter si

10.17 ropesi Lilde

nat

Minto rinel

def 00 di di inthi 169 phil rord

Miles of

100 200

172 9

Il Quartier Generale delle Forze Armote og: comunica in data 12 aprile:

NAME OF ortable foot pi 165

comunico in doto 12 aprile.

Sul frante cirmatico vivace attività di pattuglia di artigliaria.
Reparti dell'associo humano distrutto, negli accentri dei giorni scorat, dina vallevali nemicir un termo, colpito della disense c. z.

di Bengossi, è precipitato al suolee l'iniseo
equipaggio, di un ufficiale e cinque sottufficiofi, selvatosi, è stato carturate.

Nel corso di violente riuncite acciosi di
bombardamento coffico gli oblettivi di Maila; accciutori idedechi humano chibattuto, in
brillonti combattimenti, tredici appuracchi
ingi-sai. (ইলাজ

brillonti combottimenti tredici appuracchi inglissi.

Sulle coste sud-occidentali della Sicilla un aeropiane avversario vessiva costrette ad ammarare il persona el di brado di ampurare persona el acto fatto prigioniero.

Un neutro eserce avvistato nel Moditarreneo orientale un mercantile di 10 miles tennellate, lo he attiscotto e atfondato, nemostante l'intervento della caccia avversaria.

i pro 10.22 nani we l

#### 1036. BOLLETTINO N. 681

Il Quartier Generale delle Forze Armate

Il Cuartier Generale cielle Forze Armate comunica in data 13 aprile:

A sud-est di Mechili une celonga avveranti a state vigoracamente attaccata da 
reparti esvel italo-tedeschi e catevita a ripiegara: nel corse dell'anione cauciniori genmusici abbattevama sei "Curties" sensa subito alcuna perdita.

Formazioni dell'Asse hemate intensamente 
beabardate le opere portuali ed cerse di 
Malte, distruggendo in combettimente due 
valivali e numercai altri incandiandene el 
suolo.

suolo.

Assei britanalej honne cumpiuto, queste
notta, un'incuraione su località dell'Italia
settentrionede sgenzionele devue bonabe che
non houne ciusate vittime e demni.

Rel Mediterranee una vedetta anticommergibile al comunato del guardismarina Antonio Sciatione ha affondato un sommergibile nomino.

Il velivolo che ha attaccato e affondato nel Mediterraneo orientale un mercantile nemico di 10.000 tannellate (bollettino a 860) era pilotato dal Tenente Ah Fran-cesco e dal Sergente Maggiore Cartoni Pietro Osservatore, il Tenente di Vascello Musmeci Giuseppe.

#### 1037. BOLLETTINO N. 682

discridine.

Sono proseguite le exicui di bombardamanto dell'erizazione contro gli obiettivi d.
Medita, er più ripreso violeniemento battutti, Formazioni intologermaniche imme entuccute cas successo gli escoporti di Micabba, Hai For, Luke e Gudia, demosglamde gravemente moiti appersecchi el

"colo."

Un semmergibile operunte la Atlantico al comundo del capitano di corretta Emilio Olivieri comunica di avece affondato que piroscoli e tre petroliere per complemive 68 mila tonnellate.

#### 1038. IL PRINCIPE DI PIEMONTE AL COMANDO DEL GRUPPO DI ARMATE DELL'ITALIA CENTRO-MERIDIONALE E IN-SULARE.

in date 15 oprile l'Altezza Reale il Principe di Plemonte assume il comande del Gruppo d'Amacte dell'Italia centro-meridionale e insulare, conservando il comando superiore della fameria e gli attri compini inpettivi che citualmente Gli sono difidotti. L'Augusto Principe he indirizzato alle truppe peste alla Sue dipendenze il seguente ordine del giorno:
Ufficiali, Setrafficiali, Caporeli e Soldeti-Canacia Reve în data 15 aprile l'Alterna Reale il Prin-

Assumo de oggi il Comundo delle Armete dialocate sell'Italia centro-meridionale ed in-

Cueste Armete ViGILAMO per la sicures.

Cueste Armete ViGILAMO per la sicures.

ao di quella sobilisatine terre le cui pope
anical demanda de la compania de la cuesta del cuesta de la cuesta del la cuesta del la cuesta del la cuesta de la cuesta del la cuesta del cuesta de la cuesta de la cuesta de la cuesta de la cuesta de la

Omoreas, some comicio per la constante del guinte de la constante del guinte de la constante d

1039. BOLLETTINO N. 683

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 15 aprile:

Comunica in derte 15 aprile:

Vivezo citività serea nel cialo circunico.

Rostri caccia, impegnato combattimento
con una forte formantione memica nei pressi
il Ain Gaesda, chibritavumo due valivoli e
10 altri no mitragliavumo efficacemento.

Durante un incursione su Bougania, che non
la causacto vittime, un apparacchio britannico colpito della difesa contrarea è precipitate al suole.

Due noestri apparacchi non sene tesmuti
ella base.

In duello cereo un ricognitore inglese è
steto distrutto della nostru caccia nel Madiferrames centrale.

#### 1040. BOLLETTINO N. 684

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 16 aprile:

Sul fronte cirenalco attività di elementi

Sul fronte cirencico ettività di elementi evenanti.
Sone custimurte le mioni di hombendemonte sugli obiettivi di Matte. Cercinteri 
isdeschi home distrutte in combettimente 
sette apparezchi evveranti nel cialo dall'isola.

In un folkio tentativo d'ettence a nostri 
piruscati in movignatione nel Meditorramea 
controlle, dina hombendieri implesi sumo stati 
abbattutti dalla coccia germanica di scotta.

#### 1041. BOLLETTINO N. 685

Il Quartier Generale delle Forze Armate amunica in data 17 aprile:

iscusente stroncate, ili. caprotti e soldati . Sul frants circandica unite di importante de sapiriti, vigorosi i corpi, quotidiame assercizio — ante, prunti nempre al relissonto e tenecie peri importante del meno somisco instato casca, una delle mineri lesès e sud di Creta è l'IMBERTO DI SAVOIA

UMBERTO DI SAVOIA

UMBERTO DI SAVOIA



## CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

SARATO II - Attivish pelitica e diplomentica: Un comunicato ufficiale informa che il Re di Bulgaria ha ricavuto il Presidente del Consiglio, Filoff, il quale gli, ha presentata le dimissioni del Gabinetto.

Il signor Filelf, cui il Sovrano aveva dato incorico di costituire il auovo Gabinetto, ha poi formato il Ministero nel modo se-

Filoff, Presidente del Consiglio e Ministro riori, Presidente del Cornegio e seminera degli Esterii Gobrovski, Internii gem. Mikof, Guerro: Rodoslavol, Ferrovie, Partot,
Giustizia; Potrel, Agricollura; Zakzariei, Commercio: Iood, Istruzione pubblica; Bogilol,
Finome: Vessilof Lavori Pubblici.

Il Governo di Nohan Panciò oltre od Ali

Maher Pasmà ha latto arrestare altri 5 ex ministri. 30 membri del disciolto Parlamento. 20 senatori e 180 studenti.

Nell'apprendere la notizia la gioventà egi-ziana ha violentemente slogato il suo sde-gno inscenando nanifestazioni nelle strade.

FRONTE ORIENTALE.

FRONTE ORIENTALE. — Attacchi germanici sulla costa dei Mar Nero, Compati menti nel settore centrale e in Lap-FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO. -

Deboli attacchi inglesi respinti in Cirenai ca, Attacchi aerei italo tedeschi in Marma

co, Attacchi cere idolotedechi in Marmo-rica e su Malta
FRONTE NORD-OCCIDENTALE — 7 veri voli izglesi abbattuti sulla Manica Incur-sioni serse inglesi sulla Germania occiden-iale e sand-occidentale. 12 apparecchi in-giosi, abbattuti

FRONTE DEL PACIFICO - Le truppe americane della Penisola di Bataan cedono le armi. Bombardamento aereo dell'Isola di Corregidor Occupazione nipponica dell'iso-la di Cebu. Proseguono i combattimenti nella valle del Sittana in Birmania.

#### DOMENICA 12 - Attività politica e diplo-

L'Ambasc atore nipponico a Berlino, gene-rale Oshuma, ha avuto un lungo colloquio col Presidente del Consiglio bulgaro.

Si ha de Vichy che Pierre Laval ha avuto una lunga conversazione col Maresciallo Pétajn e con l'ammiraglio Darlan vice Presidente del Consiglio.

FRONTE DEL PACIFICO — Continuano i combattimenti in Birmania Le sei maggiori isole delle Filippine sono occupate dai giap-

LUNCOI 13 - Attivité politice e diplementor. E giunte e Rome, salutate del Cape di S. M. Generale, gen. Cavallero, e dalle alse carache delle Forze Armene, il Capo de S. M. della Honved, generale d'Armaia Vi-

Nahas Pasció ha compiuto l'atto più grave che potesse comptere: l'arresto dello Scetado El Maraghy, il supremo capo religroso dei musulmoni

FRONTE DEL PACIFICO — la Birmania i giopponesi occupano Magwe Combatti-menti sul Sittang. Nelle Filippine, attrachi aerei all'Isola di Corregidor. A sud-ovest truppe nipponiche sburcuno l Borneo, truppe Visola di Billiton.



ACQUEDOTTI - VILLE SCUOLE - PRIVATI

CANDELE FILTRANTI E FILTRO - STERILIZZANTI

LABORATORI - USI POTABILI INDUSTRIE CHIMICHE

Ingg. ROSSI & CASTAGNETTI TORINO

UFFICE Via Ormon, 136 - OFFICINA, Via Spinne, 33 SELEPONO AS, 218 - TELEGRAMMON, ESCULPE

#### MARTEDI' 14 - Attività politica e diplo-

Si ha da Teheran che il Governo iraniomo, cedendo alle inaistenze fattegli dol-l'inghilterra, ha deciao di rompere le re-lozioni con il Giappone ed ha ordinato che la Legazione nipponica abbandoni Tehetro una settimona.

Il Primo Ministro australiano ha prestato juramento martedi come Ministro della Dilesa. Curtin ha assunto questo posto per assicurore, così ha detto, un più efficace collegamento fra il governo gustraliano e il generale Mac Arthur.

FRONTE ORIENTALE. -Deboli azioni sovietiche nella penisola di Kerch e nel ba-cino del Donez. Sulla costa caucosica una petroliera sovieta danneggiata Vittori so officco tedesco nel settore centrale, FRONTE LIBICO E MEDITERBANEO Viltorio-

In Cirenaica attacchi britannici respinti. In Marmarica bombardamento di colonne motorizzate e di un gerodromo nemico. Attacchi gerei all'Isola di Malta

FRONTE NORD-OCCIDENTALE. co aereo germanico cila loce dell'Humber. Incursione serea semica sulla German'a

nord-occidentale, FRONTE DEL PACIFICO, — In Birmania manovra avvolgente giapponese ra l'ira waddi e il Sittang

#### MERCOLEDI' 15 - Attività politica e diplo-

Il gruppo parlamentare turco del Partito Il gruppo parlamentare turco del Partito del popolo se è riunito in assemblies plendria con l'intervento di numerosi deputati. Saraqiogiu ha esposto la situazione politica estera della Turchia con un ampio discorso durato due ore.

Estuagiogen militare:

Situatione militare:
FRONTE ORIENTALE - Debole attività
offensiva sovietica Bombardamento di Pietroburgo. Attacco ceree a Sebastopoli.
RRONTE DEL PACIFICO - la Birmania

cureo nipponico fra le vallate del Sittana e dell'Irrawaddi. Gli inglesi ripiegano oltre

#### CHOYED? 14 . Attività politice a dipie-

megtica:
Notarie da Washington informano che il
Governo degli Stati Uniti avrebbe deciso
di richiamare il suo Ambasciotore a Vichy.
Ammiroglio Leohy, per riferire.
Shausiese silitare:
TRONTE ORIENTALE — Attacchi sovieti-

FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO. —

PRONTE NORD-OCCIDENTALE sioni ceree nemiche sulla Monica e sul golfe di Helgoland. 10 apparecchi inglesi abbattuti. Attacco cerea germanico su Sun-

derland. FRONTE DEL PACIFICO. — Le retrovie nemiche sono state teglicate in Birmania, tra Myola e Mandalay Si prevede la catalogo dell'isola di Corregidor nelle

#### VENERDI' 17 - Attività politica e diplo-

matteria. Il comunicato diremero da Vichy al termine del Consiglio dei Ministri informa che l'Ammiroglio Darlam vice Presidente del Consiglio, ha rimesso al Carpo dello Stato i protologia dei Sottoesperariotti di cui creeva la responsaciólità L'Ammiroglio Darlam, successore designato del Carpo dello Stato, ha cocotiotto su damonda del Marasciallo di assumere, sotto la sua distrita autorità, le hunsumere, sotto la sua diretta autorità, le fun-zioni di Comandante in capo delle forze di

mont di Comangante in cupo delle torse que terrat, di mane e dell'aria.

Tutti i Ministri e i Sottosegretari di Stato hanno rimesso i loro portafogli a dispos-zuone del Capo dello Stato.

FRONTE ORIENTALE. - Attoochi sovietici FRONTE UNIENTALE. — Attacchi sovietici respisiti nei settori centrede e settentrionale incursioni osese germaniche sulle retrovie e su osroporti nemici. Bombandemento di attessature portudi nella penisola di Kerch. FRONTE NORD-OCCIDENTALE. — 11 appranchi: inculazi sobbettiviti in scontin terra-

porecchi inglesi abbottuti in sconiri der-sulla Monica e sulla costa meridi nale in-glese. Attacco cereo tedesco di Sou-

FRONTE DEL PACIFICO. - In Birmonia gli nglesi continuono la ritirata a nord di Magive. I cinesi resistano sul Sittang.

Direttore responsabiler Reacto Caziglia Istituto Romano di Arti Gradiche di Tumminelli & C.

#### TUMMINELLI

annuncia la pubblicazione, a cominciare dal mese di aprile, della

ARNALDO BOCELLI

Nel presente fervore di interessi per la nostra letteratura contemporanea, questa Biblioteca si propone di fornire, attraverso una scelta accurata di autori e di opere, un quadro indicativo delle forme e tendenze più vive di tale letteratura, dalla narrativa alla lirica alla critica; e, insieme, la testimonianza diretta di quel moto unitario che, in tanta diversità di esperienze, di mezzi e di fini, presiede al suo svolgersi e rinnovarsi. Perciò in questa Biblioteca, accanto agli scrittori più noti, troveranno posto - di là da ogni polemica divisione di scuole - i gio-

vani e giovanissimi; e accanto alle opere inedite, le nuove presentazioni di alcune fra le più degne

degli ultimi decenni,

#### PRIMO ELENCO DI OPERE E AUTORI

(in ordine, approminativo, di pubblicazione)

PROSA

(romanzi, racconti, memorie, prose di viaggio e di fantasia, etc.)

BONAVENTURA TECCHI. La vedova timida; Il vento tra la case FRANCESCO JOVINE, Signora Ava - LUIGI BARTOLINI, H cane scontento - GIANI STUPARICH, Notte sul porto - CARLO LINATI, Aprilante - MARIO TOBINO, La gelosia del marinale GIORGIO VIGOLO, Le Notti Romane - BINO SANMINIATELLI, Il cavallo Chinino - NINO SAVARESE, Coce d'Italia, con l'aggiunta di alcune Cose di Francia - G. TITTA ROSA, Passe con figure - G. B. ANGIOLETTI, Vecchio Continente: Strade d'Italia.

Seguiranno volumi di: UGO BETTI - GIORGIO CABELLA - ACHILLE CAMPANILE - BRUNO CICOGNANI - GIOVANNI COMISSO ENRICO EMANUELLI - CURZIO MALAPARTE

ORIO VERGANL occ.

#### POESIA

ARTURO ONOFRI, Liriche scelte e ordinate a cura di Arnaldo Bocelli e Girolamo Comi

#### CRITICA

PIETRO PAOLO TROMPEO, Il lettere vagabondo - MARIO PRAZ, Machiavelli in Inghilterra ed altri saggi - SILVIO D'AMICO, Dramma sacro e profano - LUIGI RUSSO, Machiavelli - ARNALDO BOCELLI, Dal D'Annunzio agli , ermetici. FRANCESCO FLORA, Taverna del Parnaso.

Seguiranno volumi di: SALVATORE BATTAGLIA - WALTER BINNI FERDINANDO NERI - SALVATORE FRANCESCO ROMANO ALFREDO SCHIAFFINI - ANGELANDREA ZOTTOLL 600.

#### Usciranno in aprile è seguenti volumi:

- L. BONAVENTURA TECCHI, La vadova timida (racconto)
- \* FRANCESCO JOVINE, Signora Ava (romanzo) 2. PIETRO PAOLO TROMPEO, Il lettore vagabando (saggi e note)
- 4. LUIGI BARTOLINI, Il cone scontento ed altri racconti



COTY

Capsula Verde

SOC. AN ITALIANA COTY - SEDE E STABILIMENTO IN MILANO

